# FAZZETTA UFFICIA

DELLA

# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledi. 18 dicembre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 56-139 51-236 51-554 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA CIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-933 841-737 859-144

#### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE PRIMA E SUFFICIALITATION OF LA SOCIALITATION OF LA SOCI

In ITALIA: Abbonamento anquo L. 2400 Semestrale L. 1500 - All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Un fascicolo: prezzi vari.

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

L'importo degli abbonamenti deve essere versate sul c/c postele n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiala 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capilioghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo dei Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della Gazzetta Ufficiale, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbenamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

# SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 469.

Applicazione al personale di gruppo A dei Servizi di metercologia e di ecologia agraria e degli Istituti di speri-

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 410.

Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna. Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946, n. 411.

Erezione in ente morale della Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) . . . Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 412.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Guido Com-

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione 

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupaziona 

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione 

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia 

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di Ancona . . . . .

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione 

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione 

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione 

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946. Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca commerciale italiana, con sede in Milano . . Pag. 3155 del 2 luglio 1946 Esito del ricorso presentato da Mangini Alessandro av-DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946. verso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.Y. R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » Apertura di una agenzia di città in Paternò del Banco di Sicilia, con sede in Palermo . . . . . . . . . Pag. 3156 n. 145 del 2 luglio 1946 Esito del ricorso presentato da Nurchis Virgilio avverso la sua iscrizione nell'eienco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946. Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e del 2 luglio 1946 . . . . . . . . . . . . Pag. 3160 artigiana di Isola Rizza alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Beliuno, con sede in Verona . . . Pag. 3156 Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglio DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946. ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sin-daco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forii). Pag. 3161 Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sanse-Pag. 3156 polero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3161 DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946. Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontre-Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di moli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancredito su pegno di Novara cio 1946 Pag. 3161 Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casti-DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946. glion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della del bilancio 1946 Pag. 3161 Cassa di risparmio di La Spezia . . . . . . . Pag. 3157 Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946. Pag. 3161 Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca po-Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapolare cooperativa di Osimo (Ancona). . . . Pag. 3157 piedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3161 Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel-DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946. lavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di cio 1946 . . . . . . . . Pag. 3161 San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo) . . . . . . Pag. 3157 Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946. Pag. 3161 Messa in liquidazione della ditta individuale E. Schwin-Trasferimento di notai . . . . . . . . . . . . . Pag. 3161 tzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945 . . . . Pag. 3158 Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3161 Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di ren-DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1943. dite nominative . . . Pag. 3162 Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Pa-Ministero dei lavori pubblici: Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato Pag. 3163 DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946. Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di ripopolari della provincia di Foggia Pag. 3163 sparmio di Parma, con sede in Parma, sotto l'impero della Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946 riguarsedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 3158 dante le tariffe dei pubblici servizi . . . . Pag. 3163 DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946. Sostituzione del commissario stracrd nario dell'Ente na-CONCORSI zionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai. Pag. 3159 Ministero della pubblica istruzione: Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di la categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946. Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari aiuti ed assistenti universitari Prefettura di Verona: Graduatoria ed elenco delle vincitrici DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946. del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia Namina del commissario del Consorz-o agrario provinciale di Verona . . . . . . . . . Pag. 3164 SUPPLEMENTI DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI Presidenza del Consiglio dei Ministri: SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL

revia Udine-Pontebba.

Pag. 3159

18 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estra ci per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: Ministero del tesero Direzione generale del debito pub-

blico: 68ª e 69ª estrazione di obbligazioni 5% della fer-

Esito del ricorso presentato da Crudeli Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145

Esito del ricorso presentato da Somenzi Stanis'ao avverso

la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O V R.A.,

pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale n 145

del 2 luglio 1946

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 409.

Applicazione al personale di gruppo A dei Servizi di metereologia e di ecologia agraria e degli Istituti di sperimentazione agraria, delle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

# IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, che reca norme per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, relativo alla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Visti gli articoli 8 e 14 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

#### Decreta:

I posti che alla data del 31 dicembre 1947 risultino disponibili per la promozione al grado 7º del personale tecnico per i Servizi di meteorologia e di ecologia agraria ed al grado 8º del ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16 settembre 1946

### DE NICOLA

DE GASPEM — SEGNI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: Guilo Registrato alla Corte dei conti, addi 16 dicembre 1946 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 57. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 410.

Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna.

N. 410. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Dottor Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto il Guardasigilli Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addi 12 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946, n. 411.

Erezione in ente morale della Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara).

N. 411. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 13 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 412.

Erezione in ente morale dell'Ospedate civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 412. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Coriglano Calabro (Cosenza), viene ere to in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 12 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concissione del sussidio straordinario di disoccupazione ai la cratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata.

# IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373:

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

# Decreta:

#### Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articole 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e me almeccanica di Macerata, Tolentino e Portocivitanova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

#### Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura:

- 4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
- 5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
- 6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
- 7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;
- 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- 9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il tavoro e la previdenza sociale CASSIANI

Il Ministro per il tesoro BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1946 Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 318

(4277)

# DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara.

# IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Massa e Carrara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per la provincia di Massa e Carrara sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

# Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Massa-Carrara che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro,

#### Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio:

di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte per mancanza di lavoro.

- a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;
- 2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
- 3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
- 4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
- 5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento:
- 6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
- 7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo
- 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- 9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetto Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1948 Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 307

(4278)

# DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria.

# IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946. n. 373:

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto:

# Decreta:

# Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e filandiera 1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cannitello e di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento Locri, che si trovino involontariamente disoccupati

#### Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche

disagiate;

- 3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
- 4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
- 5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
- 6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
- 7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;
- 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- 9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'arf. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale CASSIANI

# Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1946 Registro n. 2 Layoro e previdenza, foglio n. 305.

(4279)

# DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946. n. 373:

Sentito il Comitato per la uisoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto:

Decreta:

#### Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica sentazione della domanda, la concessione del sussidio

e alla manovalanza generica di Pisa, Pontedera, Cascina e San Giuliano Terme, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

#### Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

- 1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;
- 2) coloro che non versino in condizioni economicho disagiate;
- 3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
- 4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
- 5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento:
- 6) coloro che siano affluiti da altre località e che. per appartenere alle più differenti attività lavorative. debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
- 7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionate anche in tempo normale;
- 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- 9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetto Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale CASSIANI

# Il Ministro per il tesoro BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1946 Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 304.

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ancona.

### IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946. n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

#### Decreta:

# Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della pre-

straordinario di disoccupazione di cui agli arcicoli 2 e 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Ancona, les., Senigallia e Fabriano, che si trovino involontariamente disoccupata per mancanza di lavoro,

### Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

- 1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;
- 2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
- 3, coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
- 4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
- 5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
- 6) coloro che siano affluiti da altre località e che. per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni
- 71 coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;
- 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nomina tivi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- 9) coloro, che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art, 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cu al regio decreto 7 dicembre 1984, n. 2270.
- Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 22 ottobre 1946

p. H Ministro per il lavoro e la previdenza sociale CASSIANI

# Il Ministro per il tesoro BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1946 Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 308. (4281)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del cussidio straordinario di disoccupazione ai i voratori involontariamente disoccupati della provinca di Bari.

# IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON-

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946,

sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predecto decreto;

Decreta:

#### Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della pre- decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della pre-

straordinario di disoccupazione di cui agli articon z e 5 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed alla manovalanza gener ca della provincia di Bari, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

#### Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

- 1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale:
- 2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
- 3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
- 4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
- 5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
- 6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni
- 7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale:
- 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- 9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art, 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 22 ottobre 1946

p. Il Minis!ro per il lavoro e la previdenza sociale CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1946 Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 309. (4282)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

concessione del sussidio straordinario di d'soccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caserta.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946,

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

### Decreta:

# Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la sentazione della domanda, la concessione del sussidio sentazione della domanda, la concessione del sussidio

atraordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, si lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Caserta, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

# Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche

disagiate:

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che. per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decrete 24 settembre 1940. n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1946 Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 310. (4283)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione si gvaratori involontariamente disoccupati della provincia di Chieti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

# Art. 1.

decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della pre cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuz.oni sentazione della domanda, la concessione del sussidio e facoltà al Ministero del tesoro;

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile e metalmeccanica della provincia di Chieti, che si trovino involontariamento disoccupati per mancanza di lavoro.

### Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche

disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifintino attro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale:

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1946 Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 311.

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 g ngno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano; Sentito l'Istituto di emissione;

#### Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Palermo (zona nuovo porto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 19 novembre 1946

p. Il Ministro: Petrilli

(41589)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Paternò del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo:

Sentito l'Istituto di emissione:

# Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Paternò (Catania) nella zona alta della città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. Il Ministro: Petrilli

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e artigiana di Isola Rizza alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Vist: gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro:

Vista la convenzione in data 30 gennaio 1946, a rogito notaio dott. Antonio Cicogna, con studio in Verona, stipulata tra la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, e la Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza in liquidazione, relativa alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza;

#### Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza in liquidazione, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 21 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sina daco del Monte di credito su pegno di Cesena (Fori).

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori geomamario Versari Mischi e dott. Paolo Magnani vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena (Forli);

Considerato che il geom. Versari Mischi ed il dottor Magnani hanno rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

# Decreta:

I signori Domenico Giunchi fu Ippolito, rag. Mario Nicoletti fu Luigi e rag. Rito Ravaioli fu Gaetano sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta, Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(4155)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara.

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 g.ugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale l'avv. Sante Scolari venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Novara;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del suddetto Monte:

#### Decreta:

I signori avv. Sante Scolari e rag. Onorato De Angelis sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4154)

(4194)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione ereditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanz.... dalla Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

# Decreta:

La Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bolano (La Spezia).

Il presen'e decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. 11 Ministro: Petrilli

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona).

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona);

Sentito l'Istituto di emissione:

#### Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Offagna (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 21 novembre 1946

(4161)

p. Il Ministro: Petrilli

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cunco).

# IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 315, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, col quale fu eretta la parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto in data 17 febbraio 1945, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogostenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 13 novembre 1946; n. 20291;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

# Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 17 febbraio 1945, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto

del Vescovo di Mondovi in data 15 settembre 1944, relativo all'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

Il Prefetto di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella Gaszetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 29 novembre 1946

p. 11 Ministro: Const (4205)

# DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Messa in liquidazione della ditta individuale B. Schwintzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39;

Viste le relazioni del sequestratario e la nota 26 agosto 1946, n. 2738-R dell'Intendenza di finanza di Bergamo;

Ritenuto che la suindicata ditta non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo escrcizio e quindi è opportuno metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio

1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

# Decreta:

La ditta individuale E, Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Carmelo Corbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uff ciale della Repubblica italiana.

Roma, addi 30 novembre 1946

Il Ministro: Bertone (4188)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, e nominato sequestratario l'avv. Diego Serraino;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto avvocato Diego Serraino con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Vista la predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di

#### Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, il rag. Viveros Roberto in sostituzione dell'avv. Diego Serraino.

Il rag. Viveros Roberto è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 30 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946

Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprie 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo juogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro:

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la delibera in data 9 ottobre 1946, con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio d. Parma chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima, con delibere consiliari in data 16 aprile, 26 juglio e 28 dicembre 1944 (e cioè sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana). concernenti nomine di personale, specificate nella citata delibera commissariale:

Considerato che nella predetta deliberazione commissariale si rileva che i provvedimenti anzidetti furono tutti adottati al di fuori di qualsiasi ispirazione politica o da imposizione di organi del sedicente governo repubblicano;

# Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'im. pero della sedicente repubblica sociale italiana (e precisamente con delibere consiliari del 16 aprile, 26 luglio e 28 dicembre 1944) dalla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, concernenti nomine di personale specificate nella delibera commissariale del 9 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE (4189)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

# IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novem-

bre 1944, n. 340;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visti i propri decreti 6 maggio e 12 settembre 1946, concernenti la nomina del rag. Amedeo Fracassi a commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai;

Considerato che il predetto rag. Fracassi, con lettera del 28 novembre 1946 ha rassegnate le sue dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario sostituirlo con altro commissario straordinario;

#### Decreta:

Il dott. Severino Parascenzo è nominato commissario straordinario fino al 30 giugno 1947 dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai, in sostituzione del rag. Amedeo Fracassi, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dell'Ente.

Roma, addì 3 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4184)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

# IL MINISTRO

# PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi

agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1946, col quale fu provveduto alla nomina dell'ing. Dante Marano a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di-Bari;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al dott. Michele Di Zonno;

# Decreta:

Il dott. Michele Di Zonno è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari, in sostituzione dell'ing. Dante Marano.

koma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

# IL MINISTRO

# PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi

agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1946, col quale il sig. Levati Giovanni è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Giuseppe Gabbia;

#### Decreta:

Il dott. Giuseppe Gabbia è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del sig. Levati Giovanni.

Roma, addi 13 dicembre 1946

Il Ministro: Spani

(4318)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito dei ricorso presentato da Crudeli Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzeita Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 31-946 decision1

N. 2-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi del confidenti dell'O.V.R.A. composta del signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Crudeli Enea fu Nicola e fu Foschi Chiara, nato a Cesena il 5 agosto 1883, domiciliato in Boma, via degli Scipioni, n. 147, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco doi confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisions:

(Omissis).

# LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Crudeli Enea, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzitta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addi 21 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4167)

Esito del ricorso presentato da Somenzi Stanislao avverso Esito del ricorso presentato da Mangini Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Chazzetta Ufficiale> n. 145 del 2 luglio 1946.

#### COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 34-946 decision1

N. 118-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 27 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, niembro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Somenzi Stanislao fu Quintilio e fu Ferrari Emma, nato a Marcaria il 19 gennaio 1899 e domiciliato in Roma, piazza Rimembranze, 11. ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancel azione del suo nome dall'elenco dei confidenci dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adouato la seguente decisione: (Omissis).

,e cioè per non aver svolto attività politica informativa nell'intere-se del regime fascista:

(Umissis)

#### LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Somenzi Samslao e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco de: confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 novembre 1946

La Commissione

T CATALDI A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4170)

Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Uificiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

# COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 32-946 decisioni

N. 8-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 22 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dou. Polistena Ferdinando, membro: dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cassola Alessandro di Carlo e fu Gandino Domenica, nato in Alessandria il 1º ottobre 1902 ed abitante in Roma, via Villa Emiliani, 46, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzella l'fficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

e cioè per non essere stato confidente dell'O.V.R.A.: (Omissis).

#### LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cassola Alessandro e dispone la canceltazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addl 22 novembre 1945

La Commissione

T CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4168)

la sua iscrimine nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » a. 145 del 2 luglio 1946.

# COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 33-946 decision1

N. 141-946 Registro di ricorst

L'anno 1946, il giorno 22 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; doti. Polistena Ferdinando, membro: dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mangini Alessandro fu Carlo, nato a Genova il 10 ottobre 1909 ed ivi residente in via Maraghano n. 18-3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiate n. 145 del 2 Juglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione: (Omissis).

e, in mancanza di una valida accettazione, devest concludere che egli, contrariamente alle risultanze dell'elenco, non fu mai confidente dell'O.V.R.A.:

(Omissis).

#### LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mangini ; Alessandro e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alia Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addi 22 novembre 1946

La Commissione T. CATALDI - A. SCIAULONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4169)

Esito del ricorso presentato da Nurchis Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco del confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

#### COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEL CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 35-946 decisioni

N. 251-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 27 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommoso, presidente; doti Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Nurchis Virgilio fu Raffaele, nato a Nurri (Cagliari) il 30 gennaio 1892 e residente in Roma, via Cassia n. 114, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

# LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Nurchis Virgilio, contro l'inclusione del proprio nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addi 27 novembre 1946

La Commissione

T CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4171)

# MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli fattutti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bitancio dell'esercizio 1946.

(4076)

Autorizzazione all'Amministraz, comunale di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1940

Con decreto interministeriale 12 seuembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sansepoloro (Arezzo), di un mutuo di L. 453.600, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4077)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946,

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli (Apuania), di un mutuo di L. 1.315.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4078)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglian slocato nel comune di Bergamo; Fierentine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dai Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946,

(4079)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale ? agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Polinago (Modena), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4080)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapledimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 14 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4081)

Autorizzazione all'Amministraz. comunale di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellavazzo (Belluno), di un mutuo di L. 503.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero-del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4082)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temperaneo delle funzioni notarili

Con decreti del Capo provvisorio dello Stato del 20 novembre 1946, registrati alla Corte dei conti il 4 dicembre successivo:

il sig. Manaracchia Vincenzo di Gaetano, segretario comunale di Lampedusa e Linosa, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nelle isole di Lampedusa e Linosa, del distretto notarile di Agrigento, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili:

il dott. Paino Ferdinando di Antonino è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Salina, del distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

il dott. Poma Vito di Antonino, formito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Pantelleria, distretto notarile di Trapani, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della tegge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(4307)

#### Trasferimento di notal

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1946:

Locatelli Alessandro, notaio residente nel comune di Sant'Omobono Imagna, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo;

Nosari Pietro, notato residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo:

Pedraglio Achille, notaio residente nel comune di Porlezza, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Como.

(4274)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 dicembre 1946 N. 255

| Argentin <b>a</b>    | 25 —                     | Norvegia           | 20 1625                 |
|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Australia .          | <b>3</b> 22, 60          | Nuova Zelanda      | 322,60                  |
| Belgio               | 2, 2817                  | Olanda             | <b>3</b> 7,#-8 <b>5</b> |
| Brasil <b>e</b>      | 5, 45                    | Pertogall <b>o</b> | 4,057                   |
| Canadà               | <b>10</b> 0 —            | Spagna             | 9, 13                   |
| Danamarca            | <b>2</b> 0, 850 <b>5</b> | S. U America       | 100 —                   |
| Egitto               | <b>4</b> 13, 50          | Svezia             | 27, 78                  |
| Francia              | 0,8396                   | Svizzera           | 23, 31                  |
| Gran Bretagna        | <b>4</b> 03, 25          | Turchia            | <b>35, 55</b>           |
| India (Bombay)       | <b>3</b> 0, 20           | Unione Sud Afr.    | 400, 70                 |
| Rendita 3,50 % 19    | 06 ,                     |                    | 85, <b>∉75</b>          |
| <b>1d.</b> 3,50 % 19 | 02                       | * • • • • • • •    | 83 —                    |
| Id. 3 % lord         | 0 ,                      |                    | 69,30                   |
| Id. 5 % 1935         |                          |                    | 92,075                  |
| Redimibile 3,50 %    | 1934                     |                    | 82, ©5                  |
| Id. 5 % 1            | 936                      |                    | 91, 25                  |
| Obbligazioni Ver     | ezie 3,50 % .            | • • • • • •        | 97,40                   |
| Buoni del Tesoro     | 5'% (15 giugn            | io 1948)           | 98                      |
| Id.                  | 5 % (15 febbra           | aio 1949)          | 97,025                  |
| Id.                  | 5 % (15 febbr            | aio 1950)          | 97,05                   |
| Id.                  | 5 % (15 setten           | nbre 1950)         | 97, 175                 |
| Id.                  | 5 % (15 aprile           | 1951)              | 97 —                    |
| Id.                  | 4 % (15 settem           | nbre 1951)         | 91,45                   |
| Id.                  | 5 % guing 19             | 50 (3º serie)      | 97,525                  |
| Id.                  | 5 % quinq 19             | 50 (4ª serie) .    | 98, 95                  |
|                      | 5% convertit             | i 1951             | 97, 30                  |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Elenco n. 12.

(1ª pubblicazione).

Conformemente ane disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinche, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA<br>del<br>debito | NUMERO<br>della<br>iscrizione              | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI                                                                                                                                              | AMMONTARK<br>della<br>rendita annua<br>di ciascuna<br>iscrizione |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                            |                                            |                                                                                                                                                                            | Lire                                                             |
| Red. 3,50 % (1934)         | 413967                                     | Passante Spaccapietra Luisa fu Alfredo, dom. a Napoli                                                                                                                      | 21                                                               |
| Id.                        | 182698                                     | Rossi Ines di Luigi, nubile, dom. ad Arcola (Genova)                                                                                                                       | 1.400 —                                                          |
| Id.                        | 170409                                     | Fantini Agnese di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo)                                                                       | 38, 50                                                           |
| Id.                        | <b>7</b> 079 <b>5</b>                      | Troja Letizia di Calogero, nubile, dom. in Palermo                                                                                                                         | 350                                                              |
| Id.                        | <b>22</b> 98 <b>63</b>                     | Gelsomino Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)                              | 185, 5 <b>0</b>                                                  |
| Iđ.                        | <b>2</b> 298 <b>65</b>                     | Gelsomino Salvatore, ecc. come sopra                                                                                                                                       | 175, 50                                                          |
| Cons. 3,50 % (1906)        | 484270                                     | Rallo Giacoma di Giuseppe moglie di La Rosa Francesco,<br>dom. in Marsala (Trapani), con vincolo dotale                                                                    | 35 —                                                             |
| Id.                        | 86295 <b>0</b><br>(Nuda propriet <b>a)</b> | Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo .                                                            | <b>2</b> 0.125 —                                                 |
| Rend. 5 %                  | 135374                                     | Sanfelice di Viggiano Gian Luigi, dom. a Roma                                                                                                                              | 125 —                                                            |
| Id.                        | 1353 <b>76</b>                             | Sanfelice Maria Luisa fu Luigi maritata Pavoncelli, dom. a Roma                                                                                                            | 125 —                                                            |
| Id.                        | 1353 <b>75</b>                             | Sanfelice Ivonne fu Luigi ved. Beauchampe, dom. a Roma                                                                                                                     | 125 —                                                            |
| Id.                        | 135522                                     | De Vito Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Marziale o Parziale Pricida fu Pellegrino, dom. a Cesinali comune di Aiello del Sabato (Avellino) | 435 —                                                            |
| Id.                        | 153028<br>(Nuda propriet <b>a)</b>         | Morteo Mario fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Gamarra Adelina fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno (Tórino)                                                     | 80 —                                                             |
| Iđ.                        | <b>3</b> 55 <b>23</b>                      | Bianchedi Anita di Domenico, nubile, dom. a Pisa                                                                                                                           | 150                                                              |
| Id.                        | <b>3</b> 552 <b>4</b>                      | Bianchedi Bruna, ecc. come sopra                                                                                                                                           | 150 —                                                            |
| Id.                        | 120054                                     | Cufaro Ida di Nicola moglie di Intaglietta Francesco, dom. a<br>Potenza, con vincolo dotale                                                                                | 1.000 —                                                          |
| Id.                        | 13399                                      | Rossi Mariangela di Luigi moglie di D'Assisti Gerolamo fu<br>Giuseppe, dom. in Margherita di Savoia (Foggia), con vin-<br>colo dotale                                      | <b>1</b> .125 —                                                  |
| Id.                        | 19026 <b>9</b>                             | Cascone Tullia fu Armando, minore sotto la patria potestà della madre Rippa Emma di Giovanni ved. Cascone, dom. a Napoli                                                   | 800                                                              |
| Id.                        | 1902 <b>70</b>                             | Cascone Giulia, esc. come sopra                                                                                                                                            | 800 —                                                            |
| Id.                        | 12631 <b>5</b><br>(Proprietà usufcutto)    | Trifuoggi Achille di Giuseppe, dom. a Marigliano (Caserta),<br>con usufrutto a De Siena Maria Assunta fu Nicola .                                                          | 1.000                                                            |
| Red. 3,50 % (1934)         | <b>4</b> 529 <b>61</b>                     | Congregazione di carità di Ligonchio (Reggio Emilia) .                                                                                                                     | 7 —                                                              |
| Id.                        | 4870 <b>37</b>                             | Come sopra a a a a a a a a a                                                                                                                                               | 10,50                                                            |
| Id.                        | <b>5</b> 2349 <b>5</b>                     | Come sopra a a a a a a a a                                                                                                                                                 | 42 —                                                             |
| Id.                        | <b>5</b> 033 <b>64</b>                     | Ente Comunale di Assistenza di Ligonchio                                                                                                                                   | 14 —                                                             |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addi 4 dicembre 1946

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1946, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato, dei terreni distinti in catasto ai mappali 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 54, 55, 56 del foglio 52, frazione Cà Pasqua del comune di Chioggia e di parte di alveo non censita del canale Brenton della superficie complessiva di ettari 1,48,40, indicati nello schizzo planimetrico in data 25 dicembre 1942, dell'ufficio del Genio civile di Padova, che fa parte integrante del detto decreto.

(4233)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 10260 in data 5 dicembre 1946, viene ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e ne è affidata la presidenza all'ing. Mario Natola

(4275)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dai Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimente prezzi n. 78 del 30 novembre corrente anno, ha stabilito quanto appresso:

# TARIFFE ACQUEDOTTI

a) L'Acquedotto comunale di Pulagonia (Catania) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo dei 550 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1º settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga

b) La Societa anonima acque del Carcaci del Fasano (Catania) è antorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e di irrigazione bioccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, assorbe quello già concesso dall'Alto Commissariato per la Sicilia

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per ti periodo dal 1º settembre 1946 al 30 giugno 1947 per l'acqua potabile e per la stagione irrigua 1946 per l'acqua ad uso irriguo.

c; La Società anonima acque di Casalotto (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e del 500 % per quella irrigua oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dall'Alto Commissariato per la Sicilia.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1º settembre 1946 al 30 giugno 1947 per l'acqua potabile, e per la stagione irrigua 1946 per l'acqua ad uso irriguo.

d) L'Acquedotto comunale di Medicina (Bologna) è autorizzato ad appucare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1º settembre 1946 al 30 giugno 1947 salvo proroga.

e) La Società Lunense «Acqua e Forza» di La Spezia è autorizzata ad applicare il soviaprezzo temporaneo del 650 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese ul manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1º ottobre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

f) L'Acquedotto comunate di Cottegno (Torino) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oitre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle boliette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1º ottobre 1946 al 30 giugno 1947, salvo prorega.

(4321)

# CONCORSI

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di la categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli ainti ed assistenti universitari.

In seguito ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione dei monopoli di Stato bandisce un concorso per 17 posti di allievo tecnico (gruppo A. grado 10°) nel ruolo dei personale tecnico di 1° categoria del Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline.

Di tali 17 posti, 3 sono stati riservati, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1940, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concerso, ai sensi dell'art. 136 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e che abbiano cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio che verterà sulle seguenti prove scritte ed orati; diretto ad accertare la preparazione tecnica dei candidati è l'attitudine all'ufficio.

# PROVE SCRITTE

Parte prima.

L - Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi commue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e caicoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni Muri di sostegno. Materiali da costruzione Malte e conglomerati Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni. Nozioni generali sulle strade comuni e ferrata.

2. - Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione. Consolidamento dei terreni franosi, Drenaggi.

Parte seconda.

1. - Impianti industriali:

Nozioni di fisica recnica Combustibili solidi, liquidi, gassosi Caldale a vapore Ventilatori industriali Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria Essiccatori Surriscaldamento del vapore Macchine termiche e idrauliche.

2. — Elettrotecnica:

Nozioni generali Macchine elettriche impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica - Trasformatori, rifasatori, condensatori Apparecchi di misurazione e di controllo.

#### PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo,

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfaceme il préscritto periodo di prova di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque mem bri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali de la maieria per cui gli aiuti ed assistenti hanno presiaio servizio, o di materia affine.

Gli aiuti ed assistenti che aspirano ad essere assunti, debbono farne domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro due mesi dalla dalla della pubblicazione del presente avviso nella Guzzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

i) certificato del rettore dell'università o direttore dello istituto superiore competente, attestante la nomina ad atuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e la continuità e qualità del servizio prestato:

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti che riguardano l'ufficio cui aspirano.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, ha facotta di respingere con provvedimento non motivato e insindacabile le domande degli aspiranti.

Roma, addi 9 dicembre 1946

(4398)

Il Ministro: GONELLA

# PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria ed elenco delle vincitrici del concorso posti di ostetrica condotta nella provincia di Verona

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1941 in provincia di Verona bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1941, n. 3308 e ultimato in data 3 settembre 1943;

Visto l'art. 69 dei testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

#### Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Com missione giudicatrice del concorso nelle premesse citato:

| 1. Venturi: Carmeia  |     |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   | punti    | 61,843         | ľ |
|----------------------|-----|---|----|---|---|----|---|----|--|---|---|----------|----------------|---|
| 2. Ugolini Rosetta   |     |   | _  | _ |   | _  | - | ,  |  |   |   | <b>b</b> | 58,156         |   |
| 3. Benetello Elena   | _   |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   | 25       | 56.937         | l |
| 4. Cerli Maria .     |     |   |    |   |   |    |   |    |  | • |   | D        | <b>5</b> 6,750 | ŀ |
| 5. Savoia Elisa .    |     |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   | b        | 56,718         |   |
| 6. Sartori Anna      |     | • | ٠, |   |   |    |   |    |  |   |   | D        | <b>5</b> 6,500 |   |
| 7. Isalberti Andrein | a   |   |    |   |   | 4  |   |    |  |   |   | ņ        | 56,093         | l |
| 8. Roscini Ottavia   | · • |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   | 29       | 55,250         | ŀ |
| 9. Peretto Maria .   |     | ٠ |    |   |   |    |   |    |  |   |   | n        | 55,156         | ĺ |
| 10. Cicolin Flora    |     |   |    |   | • |    |   |    |  |   |   | n        | 55,156         | ľ |
| 11. Benedini Ismene  |     | • |    |   |   | •  |   | ٠  |  |   | " | <b>p</b> | 55,000         |   |
| 12. Bianchini Idelma |     |   |    |   | • |    | • |    |  |   |   | D        | 54,156         |   |
| 13. Orlandi Iwaria   |     | 4 |    |   |   |    |   |    |  |   |   | . 3)     | <b>5</b> 3,996 | ĺ |
| 14. Broglia Walda    |     |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   | D        | 53,906         | ľ |
| 15. Buzzi Giulietta  |     | • |    |   |   |    |   |    |  |   |   | D        | 53.812         |   |
| 16. Ottaviani Irma   | •   |   |    |   |   | ,- | • | •. |  |   |   | n        | 53,781         |   |

| 19. Puppini Catterina       52,718         20. Accorsi Adele       52,437         21. Zimoj Maria       51,375         22. Caldana Elisabetta       49,812         23. Seno Ikita       49,187         24. Peretti Luigia       48,881         25. Porri Giovanna       48,831         26. Adami Anna       47,937         27. Bonizzato Luigia       47,875         28. Mujà Lina       46,781         29. Benin Amelia       46,781         30. Peri Maria       46,625         31. Verzelioni Elvira       45,218         32. Benassù Jolanda       43,656         33. Lonardi Fiorina       41,906 | i | 17. Vezzari Ottavia .  |                |     |   |  |   |   |   |   |   | punti      | 53,37 <b>5</b>         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------------|-----|---|--|---|---|---|---|---|------------|------------------------|
| 20. Accorsi Adele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i | 18. Cacciatori Maria   |                |     |   |  |   |   |   |   | , | _<br>      | 52,963                 |
| 21. Zimol Maria       51,375         22. Caldana Elisabetta       49,812         23. Seno Rita       49,187         24. Peretti Luigia       48,881         25. Porri Giovanna       48,531         26. Adami Anna       47,937         27. Bonizzato Luigia       47,875         28. Mujà Lina       47,750         29. Benin Amelia       46,781         30. Peri Maria       46,625         31. Verzelioni Elvira       45,218         32. Benassù Jolanda       43,656         33. Lonardi Fiorina       41,906                                                                                    | ļ | 19. Puppini Catterina  | .,             |     |   |  |   |   |   | • |   | D          | 52,718                 |
| 22. Caldana Elicabetta       49,812         23. Seno Rita       49,187         24. Peretti Luigia       48,881         25. Porri Giovanna       48,531         26. Adami Anna       47,937         27. Bonizzato Luigia       47,875         28. Mujà Lina       47,750         29. Benin Amelia       46,781         30. Peri Maria       46,625         31. Verzelioni Elvira       45,218         32. Benassù Jolanda       43,656         33. Lonardi Fiorina       41,906                                                                                                                         | 4 | 20. Accorsi Adele      |                |     |   |  |   | - |   |   |   | v          | 52,437                 |
| 23. Seno Rita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 21. Zimoj Maria        |                |     |   |  |   |   |   |   |   | D          | 51,375                 |
| 24. Peretti Luigia       348,881         25. Porri Giovanna       48,531         26. Adami Anna       47,937         27. Bonizzato Luigia       47,875         28. Mujà Lina       47,750         29. Benin Amelia       46,781         30. Peri Maria       46,625         31. Verzelioni Elvira       45,218         32. Benassù Jolanda       43,656         33. Lonardi Fiorina       41,906                                                                                                                                                                                                       | Ì | 22. Caldana Elicabetta |                |     |   |  |   |   |   |   |   | y          | 49,812                 |
| 25. Porri Giovanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 23. Seno Rita .        |                |     |   |  | , |   |   |   |   | r          | 49,187                 |
| 25. Porri Giovanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ļ | 24. Peretti Luigia     |                |     |   |  |   |   |   |   |   | . <b>D</b> | 48,881                 |
| 27. Bonizzato Luigia       3 47,875         28. Muja Lina       47,750         29. Benin Amelia       46,781         30. Peri Maria       46,625         31. Verzelioni Elvira       45,218         32. Benassù Jolanda       343,656         33. Lonardi Fiorina       41,906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |                        |                |     |   |  |   |   |   |   |   | D          | 48,531                 |
| 28. Muja Lina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 26. Adami Anna         |                |     | ٠ |  |   |   |   |   | • | , 30       | <b>4</b> 7,93 <b>7</b> |
| 29. Benin Amelia       346,781         30. Peri Maria       46,625         31. Verzelioni Elvira       45,218         32. Benassù Jolanda       343,656         33. Lonardi Fiorina       41,906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 27. Bonizzato Luigia . |                |     |   |  |   |   |   |   | • | 3          | 47,875                 |
| 30. Peri Maria   46,625   31. Verzelioni Elvira   45,218   32. Benassù Jolanda   43,656   33. Lonardi Fiorina   41,906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 28. Muja Lina .        |                |     |   |  |   |   |   |   |   | D          | 47,750                 |
| 31. Verzelioni Elvira       45,218         32. Benassù Jolanda       343,656         33. Lonardi Fiorina       41,906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 29. Benin Amelia       |                |     |   |  |   | • |   |   |   | D          | 46,781                 |
| 32. Benassù Jolanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 30. Peri Maria         |                | ,   |   |  |   |   |   |   |   | D          | 46,625                 |
| 33. Lonardi Fiorina 41,906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 31. Verzelioni Elvira  |                |     |   |  |   |   |   |   |   | 3          | 45,218                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 32. Benassù Jolanda    |                |     |   |  |   |   | • |   |   | מ          | <b>4</b> 3,65 <b>6</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 33. Lonardi Fiorina    | ¥              |     |   |  |   |   |   |   |   | D          | 41,906                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 34. Bresciani Costanza |                |     |   |  |   |   |   |   |   | »          | 40,281                 |
| 35. Bertolo Pia, non idonea 36,843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 35. Bertolo Pia, non i | $\mathbf{d}$ 0 | nea | ì |  |   | • |   |   |   | •          | 36,84 <b>3</b>         |

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e. per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Dolcè, Erbezzo, Ferrara Monte Baldo, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro di Morubio, sedi dei posti vacanti al 30 novembre 1941 di ostetrica condetta.

Verona, addi 23 novembre 1946

Il prefetto: PERUZZO

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate nel concorso pel conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1941 nella provincia di Verona;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto

11 marzo 1935, n. 281;

# Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse citato ed assegnate al posto a fianco di ciascuna indicato

1. Venturi Carmela, residente a Castel d'Azzano, per la condotta di Sant'Ambrogio di Valpolicella;

2. Ugolini Rosetta, residente a Sant'Ambrogio di Valpo-licella, per la condotta di S Pietro di Morubio;

3. Benetello Elena, residente a Padova presso la clinica ginecologica, per la condotta di Rivoli Veronese;
4. Cerli Maria, residente a Velo Veronese, per la con-

dotta di Polcè;

5. Savoia Elisa, residente a S. Pietro Incariano, per la condotta di Erbezzo;

6 Sartori Anna, residente a Verona, via Barchetta n. 9, per la condotta di Ferrara Monte Baldo,

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e per otto giorni consecutivi nell'albo di questa Prefettura, ed a quello dei comuni di Dolcè Erbezzo, Ferrara Monte Baldo, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro di Morubio.

Verona, addi 28 novembre 1946

Il prefetto: PERUZZO

(4276)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerenie